

TLudovicus ffortunatus artib fludes oliz bomini martij ABagnifici domini orfati manulessi. Tal fu qual.e qual mai fera in tal nodo. Al cui son iuncto atra fortuna fella Qual piu fruge o martella 9 Mudo fancial che me fa gir mendice. Qual fu fera pini or me infelice Ao maledischo la pharetra e larcho D poderoso carco: Elmar cui no ama.che amar stringe lalma Amoz io maledischo la tua palma Et cui lo septro a te riposse in mano I sumi vei che fano. Si sopra te nullo guberna o regie Lon falle viste Amor mi assalle e leggie Lon volli e inganni questo ladro e fello Elmoz che se ribello. Adogni mio verir che errando vae Eruda cieca fozuna boz mai che fae To maledischo la peloce rota. A ciel che tan chon bota Per lacerarmi ognioza in boglie e affanni Sia maledecto quel che li primi anni Sece fra noi iacendo fasti aretro 402fa chinte diuetro Mi fece il cozmavi marmozeo faro Mon posso io piu stridar aime laxo Mer che cagion amoz mai tu conuinto a fallo quardo fincto Bia non fui sol conjuncto a tal inganno Ao benedischo bunque il mio primo anno Mon psupossendo io te chiamo signioze Quando mi prere amore In fino aftoza io mi ti inchino e adozo Bolce fignoz pami lo facro allozo Tu sopra idei per che no anni mortale Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Zusei che bate li alle Er contratunulla difera iona Dieta fera fignoz mio che ti mona Marai merce de cui lamenta e ploza Widi che ad boza ad boza Ba artigli tui son io riprexo estreto Elmoz faretra il coz e apzili el peto Quella che più oi me amo perchote! 2 polozose note Quante lachzime e voce io sparao bomei Dbebo se posto sei tu fra li vei. Ben che triomphasti bel victo serpente Lontra lo piu potente Mon ooueui ester regoglioro e altero Cupido mio se quel aurato ferro Sigier if piaque alla mia prima etade Planti lalma fin pade Sa chio vi quel che me vistruge prende Adol mio bel vedi quel che min cende Tedi quel chio pate suplico e bramo Te cruda morte io chiamo Si non focozri el catenato ferno Amorchai ligato ogni mio neruo Convincto a sequitar sta fugiciua Siliciel non mi prina 10020 sua crudelta su mille charte Amor per ristorar mi affanni in parte Lon le mie insulse z inbornate rime 19 vui doglie mie prime Spargerout io per campi colli e piagie Li pueril versi ben che a nullo piagie 19 an gia per far oi me noua noticia ABa fol oi mia misticia Zra nui moztal fia cui pietade pzendal Eld ferream amoris inimicami Amor quanto mi piaque Alba lequir bona ingrata Qual e che del terur gli desse yn quancho

De serpe otigre naque Questa che sigelata ala in genill ipirto amoz manon ui mancho Di amarti non son stancbo Amera sempre il peto Amor sempre io inuoco Ardo io in volce foco Bo mentre io viua a tene son sugieto Eda po morte anchora Sequirote to sempre o car figniora Snlixolavileno Eurno asai bonne ingrate Dide che ancho sua crudelta si troua Doolce amozio peno Ao paro buon impalude Mutrido talche io son costa noua Sempre val focgi pioua Lachzime in gran suspiri Mone si ouro saxo L'healdendo a passo a passo Mon ni spezasse li mei gran martiri Zal che iuta fi mancha La forza si no al iuti lalma stancha Maris fequite lielena Adriana Theseo Mon voglio io gia me segui o volce bene alba fol che la mia pena Aldi leui che gia Dipheo 20 Ampbion non fon che al fon ti mene Sogli queste cathene Mon che me fogli amore alda chi ami quel che tama Altro lalma non brama Albarai foluto poi o car mio fioze Gediche altro non poglia Si non che lequi amor lafi lorgoglio Mon sa ben che Therixia Austo indicio fece Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Landau Finaly inc. 48

Ben che innon cieco louerle aldegno Zu ba vna gran rixia. Ariserbar le fece E perder il bel fioz de laude Degno Pozesto ne vera a segno Quelle suaue vivande Seran riposte a nulla Si como vechia crula Bal fillo in sueta ne seran nepbande Tolgiete vunque ydea Zo quel volce papoz di citharea D sumo Joue pio Anthiopa & Egina Almena be molte più che in bollo questi, Bane potentia a io Sopra la mia rezina Mon paltri pon io curarei celesti Me piu altri theresti Bami la mia fignoza Bami il mio car thefozo' Bami quela chio adozo Bami colei che mi firuge z'acoza Bamila nanti io pera Omi converti inuagabunda fera Si mi concedi questa vnica gratia Mon piu silieto al mondo Mom naque mai ne fera fi iocundo Adamicam Bolgiete afanata alma flancha e prina Branori lumi mesti Abia fi oura e rea forte plorate' A flebil versi a compagnate il core In poglia sparse e afano in sulle rime Sil mio pestin gia e fermo a darmi pena Speme fi parta boz mai Bi poloz mi nutrischo pona biua Strido che amar mi festi Anal ne la tomba Antheo che berchle abate

Qual abuzilante de Jason che amoze Triomphar fece tal laude sublime Zal io per solgier la oura carena Malla laffa alma fai Lire di Joue in le procele miua ABinendo o dei celesti Mon son quel Thereo crudo enque che fate Mon son quel che mudo Sedra a suroze To sequo amor e le sue voice time Mon Equo per mutir li ciel mi mena) Murne ou turni guai Cora foziuna o la rora chio scriua Quel che più più midesti Et nei bei ochi toi mille fiare Larcastilalma oi nouel bozoze Ben so che sa che le pharetre prime 7 Pi fura be speza ogni gran fozza e lena Etneloolze polai Si ciel concede a me bona chio rina Licrudelie scelesti Bioini chancos trapaffati borate Saro di me non godera il pictore The oi me fia cui piu lester estime Meriscaldrase ma li polsi o pena Der dona bella mai Biro cantando per qualiche riua Li gran sospiri infesti Lin tolerabil ouol che me bonate Mer ben seruir candido cigno adore Largine bara piacer chi re lachime L'he potra ou se non per che to pena Bubom paruo triomphai Da prima il verde al bel lauro e lolius Lonuien che secoresti Ebal polce lacio pona me folgiate Li Dei lun laitro si modran rumoze Loza fanguinolente ogni alto fiume Manti fi stanchi linomata pena

Echiolafi ibei ray Qual fig che di te amar gia ma mi prina Debel bei nome besti Che nel cor rechiuro e ale tre borate Di Arblante il greve pondo a gran furoze Ladra e li ciel nanti che quele prime Siame amozore val coz fi vepena Mecbio marmoua mai Bunque non sera alcun che mi scatena Si chio tamro co amai Eld crudelem amozis mimican Bona chi mi fa gir per aspri coli Ira accute forme z ofcure cauerne Bi monti in tozno intozno ogni pendice Der chiure vale tra le ombrore filue Siane anchoza la ma rigida alma Ba Abinos posta alin curabil pene Sol per pfir ognioz di tante pene Qualunche alpestri loci z alticoli Carcha bi affani questa mia aftita alma Si como oubel fera tra cauerne D filuazo animal nato tra filue Scorendo chome veel va per pendice Di su digio guardando per pendice ABugiendo piu che fera le nice pene Bi qua vi la per le choiunte filue Mer qualuche filueffri em culti coli Sol per trouar quela che fra cauerne Teloce fugie Damia mifera alma Tenus quel ni fe pluto fa a questa alma Mozorerpina Di Eibena in le pendice Rapite plito for of the cauerne Terei di mariir di doglie e pene Si la mia dea trouasse per sti coli Zal Mympha belamai se vide in silve! 19 on our tronde si rinouan su silue Come crescon la menti e stridi alalma Mouame fiame pluchel perdeacoli

Ofrunduto arborfel giu per pendice Di giorno in giorno fi rinouan, pene Lal che nufiro mai 10 di cauerne Y dea crudel oa poi che tra cauerne Abeno mia vua berando per le filue Be poni fin boz mai ale mie pene Zepziego solgi va tue sozze lalma Lbe balti monti in rabioxe pendice Stradendo amoz ne finiro su coli Tagando per cauerne e'per pendice Mer coli e filue o cieca bolente alma Bi amanti coz credi cura tue pene Ad amicam pro amico Mon fu be amar foto la terza spera Dom piu felice e lieto The chiuxo amorestreto a mezo el peto Mon oa Joue Adercurio Mepun chiedo Quel Enopion da ydei Sarei oun faxo Drion cascar io credo Zal son le pensier mei Eberifguardando temo che colei Mon faci el bel objecto Lbe il cor rimembra di cui ne sugieto Bi Bango fi come lultima figlia Albeitenercsti ocolto Bona si per me polgiesti le ciglia Si quel solene volto Mon faret ma bamarme baltrui tolto Si forte 10 el terei streto L'he farei tu me amasti al tuo dispero Ad amicam pro amico Banero a nero o da bel brancho a biancho Bong che indicasti Mon ver iudicio fai si non guardassi Zanto e lo tuo giardin florido, e belo Sparlo per ogni bande Chel bel guardian fi struge e perde in quelo Si no ne fy domande Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Bona chio ben so far noueviuande Alba mi poglio che amasti Et boza bialmi quel che triomphasti ofumo Joue rno fol bon io prego Hirro va me no ascolta Lba Tantbal fa compagni non far niego Rifguarda questa stolta L'he iaque in lacio ene finge effer sciolta Bunque fa che te basti The ver me volgi piu quel ogi inchasti **Adamicum** Spirto gentil che amar amoz in clina, El gentil cor amor destrugie e stringe Abilie arborsel e prati amor bipinge Sie posto in preda al bel ouca te in clina Sato ami amoz yn acra bifiplina El giozno e note ad acberon mi pinge Briciami in volgie e vi luti mi tinge Boberna amoz lamato amar biftina Biouenil peto il cui cupido tene Et cun li artigli fui riftringe lalma Inlati val contra le sue chatene Zolto mie il coz z lacerata lalma An luti mi ritrouo e vino in pene Lucente Tenus chiedo a nui va palma Adamicam Sol tu amozolo e gratioro Tiro Bolce benigno pio belle rifguardo Siorito aspeto lieto e suauerixo Qual ad amarte faria pigro o tardo Lapreroxate nate in paradixo Elurate chiome che oun volce vardo Litui fulgenti ray man conquixo Cago fior mio tal chancho tuto io mardo Candido peto con le eburnebe membre Bi belta spogli la moglie a Quicano Tho fu ma tra moderni o antichi tempi The fera pdeache a te fignioza afembre

Sia benedeto bunque illustri chano Trapalato chiedo amoz mutuo a tempi Ad amicam Absente e il corpo ma il cormio e propinquo Elquel car loco chio remoto perro Mon vi marauigie sio son longinguo L'be le precordia non son marmo o ferro Mon volgia iciel gia ma chio verelinquo Sin che dura lun elaltro Emispero L'he ternal bene sempre sia propinquo Thel amor nostro dea conjunto spero Franci gia ma division no aspeto Certo si al fido pensi mio servire Si como a me belleze il mio intelleto Son 10 como lo a pianto a moste streto Per quel bel viso sopra belli elleto Sa che beltade sequa il bel oexire Ad marmozeam amozie inimicam Singular bea o sublime madona Der cui volci sospiri Dar fiami il cozin oubiori viriri Lara regina mia vnica colona Quando to fon gionto al otifiato loco Due amor porse mille e mille fiame Duinfolubel nodo amoz minuolfe Mon mereferba amoz le polcerame Mon trouo io cui sequendo iazo in soco Eistral pongente va cui el peto acolle Mon trouo il coz ne trouo cui lo toife Unde nei Aridi gemo Che amal mio grado iciel amar mi femo Etipossen di me a cui fugie cozona Adarram amozis inimicam Bama bel biondo Apol la nobil Spera Melo comuto ibauro adiuncia fia 20 cruda bona impia Chio da te fronde offor arcolgier spera Abutrafe icieli z ogni paga ftella Appendito a nymi be circondato

Lincincinate chiome sua germana Lathona cozonarfi oil gran stato Manti chelicor gelato si disgella Debe te tanto altera ni fia bumana Ariderasse ogni fresca fontana Tidro vi Titan pot nel occidente La bella filia oziente Si che tal son qual fui sero come erre Adamozis inimicam Candida neue ma no asparue al sole Lubrico giacio non si verte in limpha Si como be cantar il peto fimpha Et intro bail foco piu che selce sole The paffi il giorno il mere anno in parolle @ lacra bea odedicata nympha Zemo che in thauro non ni passi limpha Qual per Europa Joue o pnico solle Temo non fegui io bella e chalibste Eche verte ni sia Junon zeloxa Zal che tua chiara fama ancho fatriste Mon to 10 quel sequendo tui ni aquiste Bidraime co Lendro o car mozora Didrai me per te cruda cangiar viste Ad intmicam amozis Elmor con fue luxinge adbora adbora Lon polce viste soto serba lame Corel fugier ma sequitarlo fame Mer fortia me conuen chio planga e plora Noferuo fon e nullo mi fignoza The vol alcum effer feruito bame E pur chio serua par che alcum ame Mon per che serua ma seruando moza Bona che va mutando tua figura Zetide ne resembri orpia oracra Si Peleo non ma aiuta io non fo come Mossa placarte chese tanto bura Alaben ti iuro per mia fede facra Westo presto poro le greue some 24d amicam

Kenouando jantichi passi sciolti Ell vento indarno quei va me perduti Et ritoznando ali mei car reduti! Como bom seluaso nel'li arbozi folti An nel occaro de apol che ricolti Eran li freni di fui equi crenuti Didi io colei per'cui presto canuti abi fian li crimi aduno aduno a colti To riscoprendo quella oue rapace Dile veloce z ozibel in vista Si mi fur contra de le qual audace Unafifue z chiure a me la vista Laltra fi aperfe z rexime la pace Si chio rimaxi como hom che sa quista Ad rivatem pro amica Armonia qui fra nui fi gia ma vdita Suave volce vilerevol canto Ante si vede ma si acquirer panto Coi lira togli che cio si te imita Seder vedrote poi e lopza lapita Zesta icozinbi e cadaun poeta acanto A quel Empheo mi par ne spogli el manto Le per vdir ogni cola e sopita Ben che de lume egeno il canto mostri Alda qual faria che perte non ardeffe Qual Equo per Marciro o Bido Enes Diulia per tarquin per li ogi voltri Mon e si alta imprera chio non fesse Zanto me ba prexa la tua fiama orfea Adidem Are lapio ate ledra a telefonde A te le muse de Pernaro amiche A te le piume ociore esser nemiche Lopera tua a me gia non asconde Zuo volce stil tanta melodia fonde Denon gia le moderne scientie o antiche Bite fian fate anchoz noue rubziche Le sume y dee a te sol son seçonde Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Ben si pol bir che al cabalino fonte In bibe lo to peto al mundo folo Tu me se quet che olympe auer credete Mon natanabo o gratiolo fronte Y dol mio bel si como in tun sol polo Su prexa ledato ray me prendete **Adamicam** Unica fingular almo mio bene Sot mio restauro sol mia car speranza Sol mio conforto fol mia bella amanza Sola radice di mie trifte pene Zumai ligato con mille cadene Zu prevo e streto si che nulla avanza Quinerato mie il cordi laurea lanza Solatu sei che nel focomi tene Che argento che zafili gemme o 020 Derle rubini topaci o carboni Ba me fuga richeze roba o numi Zu sola sei il mio caro theso20 Zu sol vi me sei quella che visponi Zu fola adozo o bea chel mundo alumi Ad amicam pro amico ABagnifica gentil paga e polita Mympha bella ligiadra in roxe e violle Il bel parlar langeliche parolle Sola madona a mia milera vita Biua mia dea vedi chio to scolpita In mezo il peto che li ogi non polle Qui remirar che ancho ofuscate il folle Chiuxa pozto per vui laspza ferita Sempre chio passo me passate il core Et parmi for di pita effer pfito Zanto e vebemente questo grane ardoze The megio si viscopre il canton pito Che del ciecho guardian nuffie il furoze los penfati il mio eroz per quel chio bo fcrito Ad fugitiuam amouis inimicam ffortunato amor mio maledeto

Tedo io goder altrui con zoglia e canto Et 10 che tuo fui e son non mi 00 vanto Bi lo tuo dolce vn quanco aver ellecto Lrudel per che me teni ounque streto Der che benigno e gratioro alquanto! Ger me te mostri z boz poi tanto tanto Bun crudo fiero z bozibel aspecto Si non che di vider lalma mia spera Altuo bel verde idearicolto in nula E te placar che sei spietata e oura A ciel li bei biastemarei e la terra Marei oi me gia mai mercede nulla Lon le mie man mi pozia in sepultura Adamicam pro amico Mon porris oir ne referir in tiers Me pur in parte graticil bon bomero Alquel fanciul che con lo aureo ferro Abercossa ba la mua bea che senza erra Qual più felice di me alberga, in terra Qual più iocundo amante sio non erro Dosamadona che de cossi intierro Eimoz amote quel che per vuilerra Unica dea o mio dolce restauro Bia che anthenorea arbandonar vi fia Degoui il servo sia ricomandato Singular speme come verde lauro Lamor postro si sia signiora mia Ba por chel starut apresso mi be negato Eld inimicam amozis iniquam Sil ciel chiuxo e per me in qualunche parte Si per me non si move alcunidio Si ame nudo fanciul se iniquo e rio Bunque ver cui vinculero mie farte Saro quel io che fe per a naxarte y phis posati poi lo casso mio Amor finon ti mostri alquanto pio Bi qua vi la mi ripozo indisparte Bug Genus ben che e burnea ymago Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Come bi pigmaleon coffei non fia Ala mi be mordace e piu cruda che brago Zute placasti a lui triumpbante sago Rifguarda a me che de lachzime yn lago Sato bo inuocando te fignioza pia **Adamicam** Cruda fortuna el lementar che iona. Spargier le voce lacerarmi io aflito Ba ermi il peto piu che londa il lito Si a te crudel nulla ragion par gioua Abouete morte bor priego bor che ti moua Antrarme of buol vien chio ti inuito Presto che lalma questo corpo trito Arbandoni eli belifei prati troua abadona mia pregote che non tarde Menon sprezar ne refudar in tuto Zu sa chio tuo si son sa che ben parde Antender me podeti pate aiuto To son quel che per te tuto si arde Di tanto amoz farat tu mai refuto Ad inimicam amozis Sugaci febo equaluncha altra luce Abi fuga speme z li arboz loz saduna Seluaze fiere berante aduna aduna Qualunche pola z cio chel mar produce Abeco vi fate efian semi bei ouce Sauna e Satry oi mia aspra fortuna Li arbor le voce eli animal ciascuna Sparga mie pene che al perir mi ouce Tenus io con fua luce, triomphante Triomphar vedoe di me nulla prona Mullo rimedio a la mia pita instante Mulla piu speme e piu faticha iona IPulla compassion di penetante Mon gia più amoz ne coz gentil si trona Adamicam ABadona vedi fio vi te fo sima Signiora yedi fiq te porto amore

Ingrata vedi fio amo il tuo bonoze Lbe chiuxo bo io quel che me strugie elima Latra beltade tua fuma e sublima Lo io riposta e streta in mezo il coze Questo e el fermo e fido tuo servidoze Duesto e quel che ama tua celeste cima Toglia mutar bona sto tuo cor atro Colgiete a cui te a sempre a seruire Tume se dea non son gia di cui crede Sarai piu vil che traditoro latro Lasar colei che ale via imei martiri Li ciel me stingua nante io perda fede Ad scenam amozis inimicam Amoz che amar bai facto sto infelice Lossa superba vispetossa e altiera Cledichio vo ficome vnaspra fiera Mer coli filue io fol bognior mendice Amor che amor amar son tueradice Ben sa cui il gusta z cui nol proua pera Son! bo pur non son! Tu se quel che era Et sera sempre bor nota quel se vice Amorche allcor gentil rato si aprende Sie posto in te apzigli il peto el sino Al cor crudel amorbonque non prende Si serpe sei amor non ta in domino Teni morte crudel ven che me ofende Amar che io maledischo il mio distino 120 amico ad amicam Scena crudeli inqua attra e maligna Merfida lingua retroce e luperba Anuida tosca più che langue in erba Foco fiame fauil sempre Difigna. Aulgur val ciel percota ficio vigna ADia miscra alma morte renga acerba Mon creder oona ale sulfure verba Zume se dea signoza alta reigna Maima phebo la lira e bionda chioma illudo cupido le pharetre e larcho Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Bividransi val ciel lun laltro polo Al phago o quercho remigrarfi come Bia aquerer glande z acberon Dal barcho Manti car speme chio da te mi crolo Ad amicam Mobel altera in bele nymphe ydea Supri colei che ne fe gir al baso Antheon che de veder, tal dea fu cafo Sianma non ti moura mai citbarea Si ringa per cui tanto pan ardea Lotra lei ciel fi mose aime laso Di aver gratie vivine son io caso! Ardo piu e crese ardoz che non solea Tedi lo feruo tuo cotanto aflito aba più crudane set che polisena Chel proprio amante a morte fe vegnire To redo il cor vostro tanto in vilito Che per amarti mi giazo ogni vena Zalche son certo mi lagra perire Pozo amico ad fuam amicam Loda cui vol a per se ne ritenga Biouenil virgo che son tute equale Son tute mole volano senza alle Mulla cognose e gia ma par chintenga Ba me lodato z bame fi mantenga Quella sublime altera triomphale Tritonia bella a cui non gia ma tale Sune effer po ne pictoz ma bipenga Alta madona a me magioz fignoza! Che bai suspeto chio del fruto brame Tedi che lalma si ne pse tutora A voi seruendo a nulla altra par che ame Struga lo peto che per voi fi achoza Zanto tanto che ognum scopra chio trame Ad amicam Fronde fruti fioz ipzimi amozi Celeti cantar di ramo in ramo Wer felue e prati il vifiato bram o

Stridendo van los animal di losi Coli frondni e vale a mille odozi Sarficio per amos tuto vidiamo alda per che ame chio quel suplico e chiamo Li gran martir non perte in lieti fiozi Fronte che gia ma fronte ame non parue Ibumel piatoxa z amozoxa e bela Qual feria quel che non defi adamarue Tedi giouenil dea pedi in quela Alpra ferita che ame tolle larme Bi far vefexa contra pui mia stella Moro amico ad amicam Pciel foztuna o mio fatal vistino Dour qual sido o clima mi conduce Chio teba scrito o triomphal mia luce Begno non era de si alto pino Mone belleze a vui certo minchino L'hiedo perdon o tumio cieco duce Faretra il cor di quela dea chinduce L'alma mia afficta a fultimo camino Tra nui moztal beltade in moztal nata Bela Diana con li aurei Dardi Balicelesti ciel conduta e fata An foco fiame fauil cormio fi ardi Abouetive a pieta non fiate ingrata Colgiere al feruo postro idolci guardi Ad amicam Comopol far idei che yn fibel polto Al Dagnanimo gentil pago z altiero Mato di nymphaz da k' dei a colto Sperne pietatde atro si mostra fiero Come sofre natura che un lui auotro Erudelta sia che gia matanta in nero Abarioni syla ne si troua in folto Mato di fior gia serpe como io quero Abecoliciel a pianger fi conduce Duel che vouresti imei vogliosi affani Albanel futuro a tepunicion noua Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Bordinato e dalfumo z alto ouce Api anger vidrote tui mal palati ani Per sa beltade il reuocar non giona 120 amico ad amicam Arbor non gia vui fol chio di vui vna Min in felice cha vui di me be men pena Le foglie amisse in vui lamoz saduna Ao arbandonato cio che e in me fi pena Partifil mio restauro z con lei in vna Si parte lalma e lo corpo in catena L'be gia ma arte de maestro sia communa Bil solgier al cui morte fia chel mena Amari venti e pioze e neue resta Mer lo rimedio lo qual me bonate Acar fia tuto a me mia vita gode Bi macerarli in boglie e farfi mefta Si riman lenga tui almen li fate Dumelta nel partir oigna di lode **Adamicam** Hiuta aiuta o date aiuto presto Umco amoz chel coz mi ten in pegno Cara madona non babiate asdegno Chio vame benche amar auui e molesto Aurato strale fagil manifesto La mortal piaga che per lui sustegno Si de vui vaga dea io non son degno Amar cui ama a qualunche e honesto Warda madona o varda in cui te fidi Che per murabilcofa altera flai Candidifiozatera eneri pidi Effer acotti ancho firidar loz lai Belta passata con amari firidi Al ripenfar bil perfo be amari guai Adamicam Mon si comose la madre di bei Ad amar Aclys non Lirce ad Oliffe Mon mira il padre ad amai Semile Mon bermophodito Salmace amo lei,

Lredo chelinferi vnitiquirei Zecrudo orago qui fra noi ne misse Mon bai pietade e vi di che finisse La debil vita non val dir bo mei Mon amo Wilis il proprio fradelo Mon Semiramis li figlioli sni Cozesti su fozza Mixo o Marzixo alda virgo Abasiphe amo il thauro fello Bonalicito be amar colui Lbe te fidel ben che non fia bel viso Ad Amicam Masoripaso il repasar che ioua Cardo riguardo le beleze che bai Le me e fatiche alcum ristauro troua Si non volente penez luti e quai Dei crudel fa viquel io bo lei proua Mitratigli il marmozeo peto boz mat Biamanti coz fa cha pieta ti moua Perdiil tuo ferno e gran pecato fai Sarai tu fine amie martir crudele Astatua gcerba z impia crudeltade Serai ver il tuo feruo gia ma bumille Zu sol diana tra le done belle Colgi per me le tue lucente stelle Zu sei gentil fa in te non sia viltade Pozo amico ad amicam Si sopra belle bella se gentile Der che si berando vano le tue sarte Mon esser ferma per alcuna parte Marmenephanda cosa emolto vile Albuta madona sto tuo in stabil stile Mon sache quela che del figlio ha larte Thel voice ioco ni fu prera e albarre Sozfa yedra che foco fia fauille Compensa il tuo pecato z guarda lorme Boue che vai z cui sequendo perdi La bela etate con tue chiare forme Lanutine pera ini campi perdi Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Sueglia madona tui fenfi che dorme Dregoti altri tu lafi e me non perde Ad amicam Si non che de gioir io temo e bramo, Sequerei quel chanco a te grato fia Duunque amor riposto o ver si sia Dur bolce parmi quel ludeuel amo Discele gru val ciel con sumo bramo Bal figlio Genus amozola e pia Per cofa fi che ad hom prese per via Per quel suaue nodo bea chio bramo La sio li vei quel sanio Salamone Al posente Sanson la forti crini Bolfi Girgilio & quel fi gran maestro El litotel a cm Lefandro opone Cara madona fa che a me tinclini Dtesto o amato tu me po il capestro Ad amicam Be mille parte luna del amore Scriver non posso che nel cot sustegno Ala ripenfando bona io conuegno Polozar aflicto carco di boloze Confiderate chio me firugo il coze Et bomi steso piu che altru asdegno Qualunche nouo mio bel pelegno Peroposto bo to a seguir non vol amoze Zratime bona fuoz de queste pene Tratime presto o cara pona bella Tratime prego non fiate feila Abia car fenice che mi fe ribella Abio car conforto vedi non conuene Effer cruda al servo che fede tene Exclamatio Abentrechel gran rotar vel ciel non refta Si cha moztali il bel flato ni fgombza Eli indurabel ben fe van como vmbre, Mon fia cui val perir li passi vesta To me ralegro ben che lalma pefta

Bolgia e martir non fera poi cui adombia The quel eterno ben do me fi gombio Sozsa ne li alti ciel trouera festa Si mai si carcha il palideto volto Bi quel che fede prestane li greci Mon fera pel giama rafo dal mento Thecuro pu mia vita fi cho feci an opra mia perduta e sparsa al vento Seguir cola moztal o cleco elfolto **Adamozem** Con grero e non soa cui o cieco idio Per vanne il lumo Joue in auro plue Mer ysia phebo colubre ne fue Libe vo da me lo gia non son idio De ycharo per la figlia Bacho pio Si volse mutar in specie di bue Mon per cerete urequo Mep tun lue Be me che gloria bara fignoze mio Alato amoz fe li faperni bei Et li impheri constringi non oi noi Et el bonoz anci nigri tua infegna Amorche pur rescaldi ipensier mei L'be fia vime si eleto va te fut Soglieme prego e fiate laude vegna Ad amicam Smarita me la vis carcha il vento La vella frato larboz via pozcata Lanchoreamisse la fune assigata Bal schifo elva me ogni penser ripento Kimango afliro e pasciomi oi vento. Mulla piu speme in te la fadigata Alma gia opta la pena ritrata Bi te piu scriuer boz mai mine pento Dyreneo per leguir manoide nymobe Go le par polo non avendo le alle Si che al perinnigra morte il confiringe Unde mia ofcura nane in altre timpbe prero polgiero forza il mio maile Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Zronera a cui pietade ilcor confiringe BOARTHOU ABERCO Anioz la fede el conversar anticho Lbe gia gran tempo fra not be ourato A pianger mi conduce oil tuo fato Che per morte atra ti faci mendico Alba ben ti priego como bon amico I toebi consolar oi questo fato Per che qualunche in questo mondo e nato Convien finir sa vita come io dico De mira Babilonia alta e superba Ella gran matre de le mure anticha Bi Troya bella che fu tanto acerba Quante toze con molta faticha Surno gia fate ocue giace a lerba Che laipza e crudel guerra funemica 7Dro amico Qual cridel alma ne la mente altiera Qual fogota Abedea bira acerba Qual rapido tozente o qual superba The le frondole filue alpestre fiera Qual aspro cor su mai sopra la terra Qual Scilla o abarco che crudelta offerba Qual mesentio Meron qual Baio in erba Qual ferpe o impia tigre in fua mainiera E pi tanta prefentia e di tal fortia Che mitigiendo le sue fiere morse Mon si polesse del oscara scorcia E quelle crudelta chel ciel li porsse Sarebe bumiliate e lira imozcia Per pieta oi colei che morte torfe Exclamatio. Mel primo giorno coto vidi la fronte Be 10 beboche pal mar occeano ascende Lupituco aldaribe e la foziuna intende Be oimenar mio fil per filue e monte Che vedendole par che boneste e prompte Wer comminciar le nostre z altrui tende 6 1111



Ad amicam and a series Quantunche tua beleza gentil fiore Sia afai fublima ali superni dei Miente dimeno pur io non vorei Lbe per altrui amar sentisti ardoze Meroti prego chel casto mo core Referueto fi ame como tu bei E per altru non farche crida omei E la mia vita cresca in gran boloze Ala spero ben che tui vegni costumi Zi fara seguitar li toi mazozi Bili cui laude fi sparge yn gran fiume Deramente tu se splendido lume Bacui sozzerore viole z fion Mer tal che lalma bal coz me traffozi 7 Dro amico Qual preciola gema o qual fapbile Qual ad amante o qual nobel rubino Qual perla oziental imeraldo fino E oi tante valor quanto e il tuo file Geramento non coze tanto il nile Mecofi in alto non fi stende il pino The in agua falfa nou coze bolphino Duanto core tua fama cor gentile Ao vedo ben che tu sei quel strale In cui resplende le sete virtue Lberifana la mente bogni male Senza vi te non si po viuer pine Lbe of virtude tu trapali il fale E oi tuo bene tu refundi altrue Erclamatio alto imperio o fuma maiestade Che iciel gouerni e chi lozo possede Li vei di fonti chiedeno mercede Enelo crudo inferno bai podestade Quanti senton le suauttade Chel tuo pietolo volto alloz concede Brattofi costornel sumo sede



e uella bela alma che bal fumo cozo Bifera e qui tra nui per darni pace La pharetra damos rompe e difface E oi sua gloria porta il bel alloro Le triomphai belleze el gran thefozo! Cha lumina il mio cor con bolce face Le fingular pertude lalma tace Der cui ardendo pur mi o scollozo Moua figura mai più non viduta Ba cui lumane cofe par che spiri E val celeste Apollo sei produca L'hi vedete non pol se tir martiri Inte leterna glozia fie reduta Beato be ancoz colui che tu fol miri Laudatio amice Mel tempo che Abebea il ciel percote Lon chiari razi de lucente stelle E gli animi moztal adozan quelle Lbe ba li bumani corpi par remote Tider mi parue le prudente e bote Adinerua e Pallas quelle pirzenelle L'he te exaltana fra le fue fozelle Basando la boca e poi le golte E poi viceua a te come a Gulcano Et Aragnes va lei fu superara Che falito in superbia erra il cor vano E come vil ceruel di Joue nata Lintelleto diuino be non bumano Auea e como dea fu venera la Ela vesta ferata Abortana il capo con locbio perneo El cristalino scudo gorgoneo Ad amicam Bona yaga gentil suaue e bella Mara Di riymoba Dilicata e mole Ba cui velcen le rore e viole E de narcilo fei vera fozelia Teramente tu fola fe pur queila



Cano falendo ogni filueftro monte An girlandate of toree violle Le oriade van quirendo le sue sonte Elenagiade page ai riui peney Morran narcixo ne le ornate fronte Satiri e faunt che son semi det Equalunche animale ozibel fiera Parche de amor vadan cridando o mei Qual ferpe o tigre superba z altiera Su piena oi venen o dira acerba Lbe in quelto tempo non fuste mainiera Di quanto gloziofa alta e superba Equela bea che ala gran presentia Be paris nuda aparle sopra lerba Aunon e Pallas vene alasententia Alba venus triomphando aue victoria E troia ne porto la penitentia E quo quelui va la celeste gloria Mudo fanciul da le purpuree pene De ten Inmana e divina memozia Larcho suo texo e le sagite tene Con li ochi chiuxi e la pharetra al fianco Beati cui Ibonoza e ba lui vene Me mai de sazetar se vede stancho Nemendo sue faville inverso talle Che zentileze non li ven a mancho Zaloz veloce su ne lasto salle Sacendo ali alti bei apzir le brace Mercotendoli il cor senza alcun malle Doctentia in finita o viua face La cui presentia chiarise il ciel fosco Sa di colei chio senta la sua pace Tu freni el mar ogni frondoso boscho Equalunche animal in loz fanida Sacendoli sentir tuo volce tosco Aldi il mio lachzimar aldi le strida L'bio porto per colei chio tanto bramo Tu sei pur lo mio ouca e mia sol guida



Der cui sparse il suo sangne nela arena Zanto non piaque a Joue Inonacrina Abutata in orfa per voler di deo The al gran romano la regal & austina The la sua bona piaque tanto a Dipbeo The Vipbile a Jaion Blauco a Sylla Miramo a Tylbe ne a Lreusa alpheo Quanto ame la legiadra tua fauilla Lbe vi mia prima liberta fi gloria Min che vincendo non fe mai Lamilla Dime tu tieni la virga pretoria E vel fido feruir ti fente alegra Mulla fu mai chauesse tal victoria Ao tamo piu chenon fece ageneura Quel Ancilloto fulgor di butaglia Alborte lo sciolse più cruda che alfegra Wegio Zristan tuta straciar la maglia Biziene berando per la gran fozesta Mer la sua Y sota alor bonesta e sagia Degio Ibermiona andar cridando bozeste Tidi coznelia pianger Zbolomeo Elachamando andar con laltre meste Dziedo li vidi andar il gran pompeo Celaro anchoz che tolle Julia altrui Et Adriana anchoz pranger Thefeo 12 mai di tanto dir non posso piui ABatin prometo per tue luce fante Mon vira mai tal lachzimar fra noi The per me non barai fatiche tante albapotrai star in zoglia canto berifo Benigna gloriofa bonesta amaute E fempre mai nui baremo il paradifo

## 'र्जामज्ञ

Impressum venetijs per Adagistrum Andream de papia Calabren. Ad. cccclerepiij. idibus Becembres.





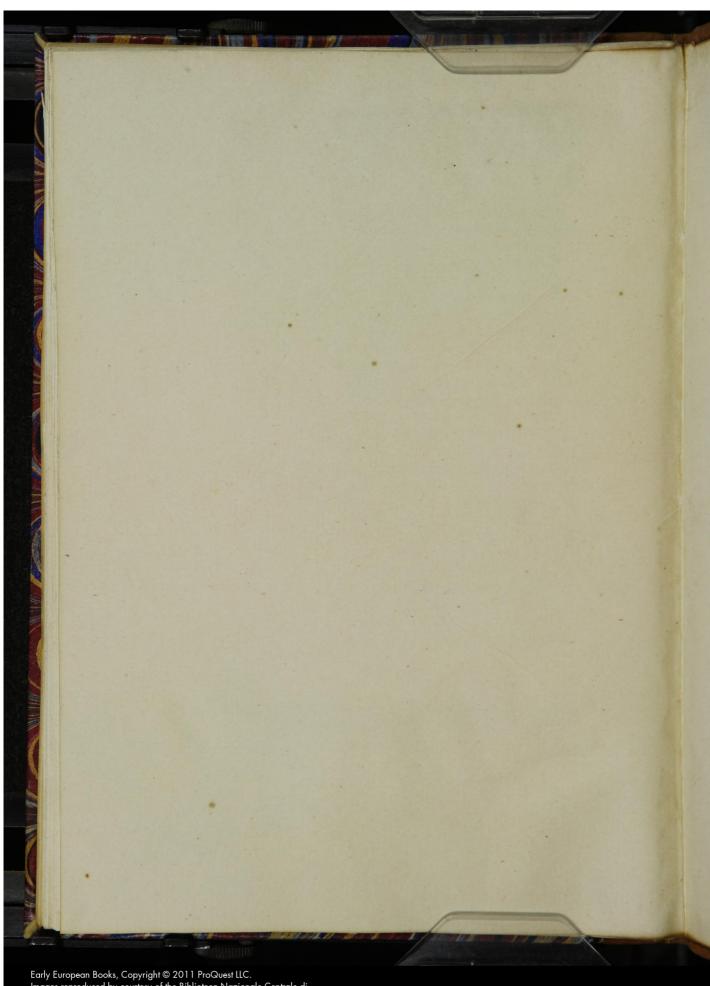

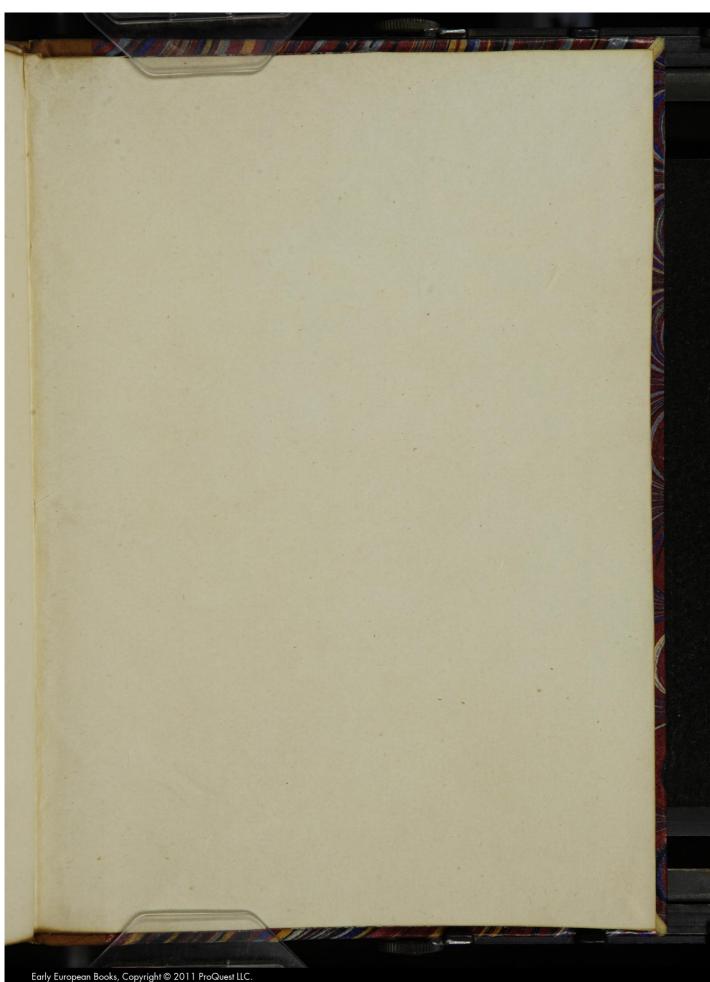



